







E, 6, 2, 40,

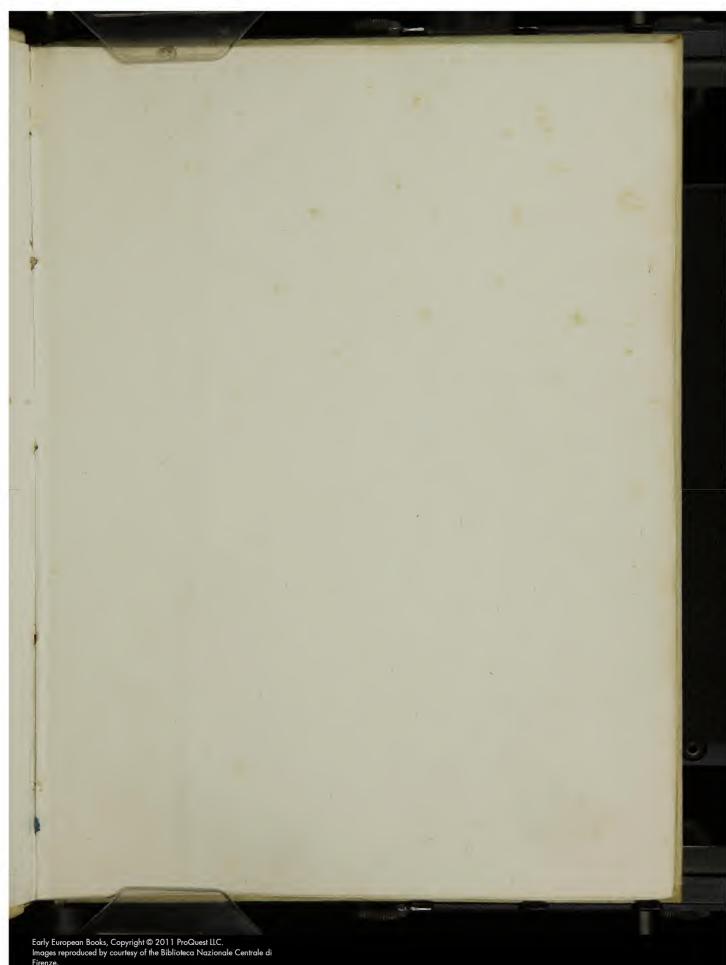







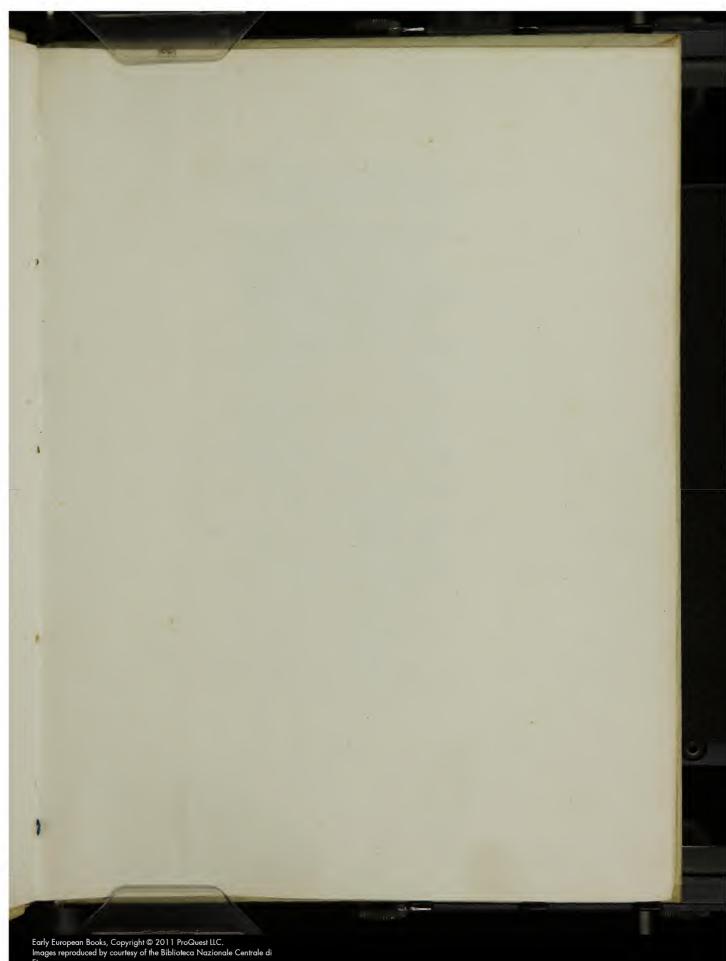

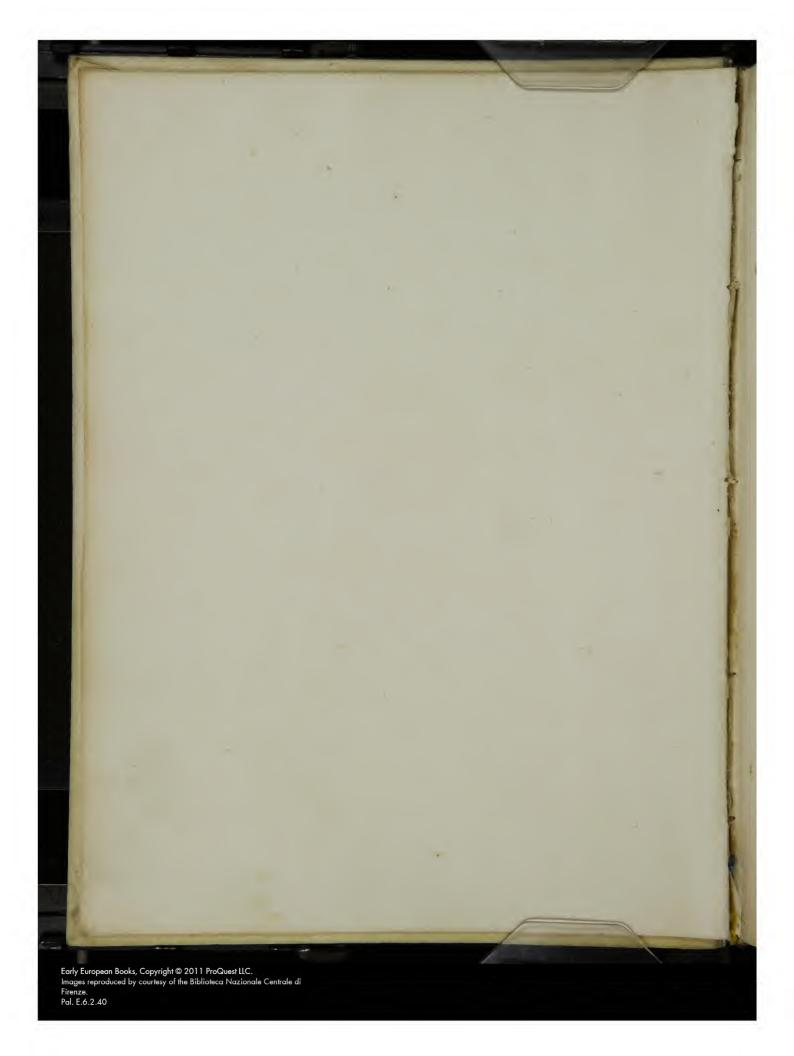

Al Bino Cinquecento cinque e vicce Tre cings avo Aldil nulla tre e vo vn céto nulla questa opra var piu cha altrilecce Isuon de le mie rime insime e basse venga chiun per virtute fi gubna e cui lo suo desid volentier passe Le lo vevil stil mio sara lucerna ve quegli i qual sta AlDachina modana octian che el studio suo chiaro discerna La qual molto e admirabile e soprana e vien va greci Losmos appellata the voloir 2100do the ellatio elipiana Bel chui con veritate qui se trata per sta opereta de vna parte bella che il pelago de egeo vien nominata Me la qual si sapra per mia loquella quante infule vi fon picole e grande et scogli et seche e citate e castella Li luochi iquali le volze aque spande chome gia furno e come bora fi troug e qual venti contrastan le loz bande Qual mure sono in piede e qual giu coua tute precise a voi sia manisesto ne vo che altri cha effeto fiamia proua Chel non ce loco che io non agia pesto e varghegiato de quanto chel gira talor me lieto che io nonson sta mesto E veduto o anche ognuno in cui remira tuti cholo: che de queste Liclade e Sporade: saper tuto vesira Motrafi ancho: veder come appellade fun vagliatiqui: echomo bora se chiama e da cui funo ete fignorizade Et qual di quelle son degne di fama et suron ancho.e qual ve beni abunda et qual anchor de esser secorse brama Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Pal. F.6.2.40

Mual adora de gente e piu ioconda et qual de donc epur tanto copiosa che homini non a tanti che risponda E pero vona ognuna e si gratiosa de queste che ciascuno che iui ariua a desecto restar lalma desiona Unde per questo mi conuen che scriua che el mar vele syrene i potria virsi per in se auer tal suavitate vius Echi auctorne uolesi potria girsi a quel gran fiume de eloquentia emena che fece tanto in questo stilo vdirsi Bicea cantando io sum volce serena che marinari in questo mar dismago tanto son de dolcecza a sentir piena Dda ciascaun de gentileza vagho mie rime: e mirache vedra quanto o:do an ste insulete in sto profundo lago Et aueriti ancho: qualche arico:do de queli i quali son degni de sede che audir ciaschaun veloz no son sta sozdo Il primo e quel che oue il sol tace sede nel gran viserto: zaiuto cholui vai tre fieri animal che niente illede Laltro fo quel che afa chea ogni altro e piui veder gia volse: eil einer vargezand o viuo al caldo vuulcan trabuco giui Toi quel vionisso che scripse cantando de situ orbis cum tal melodia che al ciel va acho: sua fama arinsonando E seguitato o ancho il trogio e la via de quel Monponio mella tanto degno che un orpheo pprio par cantando el fia Elinclito strabon con questi al segno de chui si vede tanta sama sparta Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale d

Pal. F.6.2.40

che a recitarla a voi non agio ingegnio E vialtri asai che sula bianca carta descrito an de sto sito pontalmente agio inquiriti per via lata 7 arta Dr per la gratia de lo omnipotente de tuto lo vniuerso alto factore che a prestato sauore a la mia mente Adoperato lo velioro core per me bon venitian bartholomio da li soneti. ver compositore E auendo el spirto prompto col vesio e chon lochio vedute ad vna aduna e calchate col piede al voler mio Con le mie proprie man picta o ciaschuna e in sto picol volume le agio poste chome a piaciuto a la bona fortuna Con soi soneti in settantadoe poste a bonoz de christo e de quei soi scolari che pdico il suo nome in piani e in coste Et a contemplation de marinari et a piacere de tuti coloro che legerano i mei bassi vulgari 2 incomenza il mio volze lauozo trouar Zerigo victa chitharea per lo principio de sto tenitoro La qual per mozo sta a capo Albalea Sancto angelo e poi segue Zezericho poi linsula de Landia alta e nomea Scarpantho e poi che va questo me spico ver Rodi prendo mia piaceuol via che e forte asa piu vegno che io no vico

Doi trouo Charchi apresso a Limonia la Moiscopia con Misari pasando vado a prito camino a Stampalia Epoi me parto questa star lasando a Mamphyo agiúgio e sancta Erini po ver Sicandro pianpian vo nauicando Dolicandro e vicino e alui mi vo e Sieno trouo partito va lui a 21 Dilo vado che qui piu non sto Sifano trouo e Serfino ambi vui a Fermenia mi vado viscorendo nequi mi resto per vederne piui Zya vego z Andre e Tine vo giungendo Al Dichone trapasando e le samose Adiles de cui va tanto ogniun legendo Be Leuita e 3.nara fo copiole mie pronte vele anauicar in freta che de Lero veder sono desiose Dactamos gionge mia leue barcheta e Sio trapasa e a Aldetelin ariua e a Megroponte sie gionta soleta Legina varcha non de voglia prina scorendo per le Sidre e per mar dargo come colei che fatica non schiua E nauicando per quel ampio margo gionta e vi nouo per prospero vento al loco voue priamoseil suo cargo Alail gia stancho nochier no ancho coteto vol vel profundo Egeo far sua partita come quel buom che va vesio viespeto E pel tranquillo mar le uelle gita al leuisimo ventonanicando con la volce barcheta sua polita E va per li chiare vnde caualcando come fortuna prospera lo scorge finche Expro a veduto a suo comando E qui per longo asano il sero soige

Deriplus nison nel qual se contiene sesantasete ogni insula magioze nouantaoto e poi che son minore riposte in questo egico che le sostiene

Si come el ciel che le stele ritiene qual picole qual grande e qual miglioze cusi son queste e qualunque le score con il mar tranquilo de belta ripiene

Le miran tute la da prima vera con isuo scogli che son quatrocento e piu sesantaoto che el non si erra

Le seche onde bisogna eser atento coperte e discoperte in mar e a terra e saperle schiuar per ogni vento, Si sono cento con quarantasei

· 196.

Che vir sa a marinar souente o mei

Ter aprobar questa opereta fata per me bartolomeo va li sonetti intendo ve monstrar con veri effeti quanto che londa egica abia cerchatta

Et se bo piu volte o junsula chalchatra e porti e vale e scoglissporchi e i netti col bosolo per venti bo i capi retti col stilo in charte ciaschuna segnatta

Quindece volte intrireme son statto oficiale e poi patrone in naue merce vi mei signoz che onor ma satto

Bis con el benbo e tre perari me aue sopranzo longo e prima el bon vonato tre lozedami ado viazi graue Laltro su piu suaue

Querini baradona e barbarigo Elenire rimondo 3023i e mocenigo S. per linsula de cerigo

\*Questa insula mia quindece lontana
verso il garbino da capo malea
fu dita antiquamente citharea
da venus che nel mar dita e diana

E molto montuora e poco piana
il castel citheron se vede in ca
doue su celebrata questa dea
solue su celebrata de si per cui in le storie tanto mal legiamo

E volta circha da sesanta mia
tre chasteli abitati vi trouiamo

to dileate the first

tre chasteli abitati vi troniamo le oragonere va leuante istia

E do e vaso e sia

La vogo in ostro intende quel che vicho Che al presente e chiamata cericho E ve linsula prima veramente Bel pelego ve egeo verso el ponente

## Ther linfula de cecerigo

Se va cerigo parti e condurai con la prora a filoco tua barcheta per cercha trenta miglia e vninfulcta che volta solo vicce atrouerai E poi da tramontana tu vederai solo da lei scoperta una valeta con aqua et aponente a vna spiaceta e ver firoco acao spati andarai Pria valtri e per ianici po abitata non alprexente e par ben la ruina e vien va greci sichilo chiamata E cecerigo va giente latina e de arini saluatichi e adotata cha ne la testa vna pietra si sina E be schaza il mal chaduco e quel vel fiaco Sa presto parturir e la sebre ancho Sta inverso grieco il poto e la potesa Fa che de note te guardi da csa



# S. pumo per linsula ve candia

Linfula del gran ioue tanto degna laqual fi fiede vasta inmezo il mare con il monte ideo e cento cita apare in lei gia grande et viderima regna

ma de suo antiqui nomi iuo tractare dice che creta seebe anominare dal fiol de nembrot tal nome tegna

Posides scriue che isu vita creti per vna ninpha desperides sia e anasimandro dal re di cozeti

Et altri val terren quel nome pia ma chiate ephilifide par che meti che piima acrea e poi crete si sia E ala voglia mia Chi macharia gli vise nona crato Beata e adir per laria tenperato

# S. secundo per linsula de candia

Quiui regno faturno fapientifimo fiolo de vriano che vol dir cielo chaftampar li moneta fu primo elo e in coltiuare e feminar doctifimo

Ebe fra ialtri vn figliol crudelissimo ioue nutrito in ida fanticelo per rea sua matre e poi cresuto quelo bel regno chazo il patre si sottismo

Et auido de gloria feze fare de molti templi e molte bone cofe ma il padre prima e lui se se adorare

La tonba voue iaze le sua ose
se pol al monte iupiter trouare
con le pigrama in sua speloncha pose
E credo il monte sose

Deriuo dal suo nome ela standia Con lui sa segno ala cita chandia

## Tterzo soneto per crete

Eircha scicento mia questa si zira
e per longeza e lcuante e ponente
c ostro e tramontana oxitamente
e la sua trauersia chi ben la mira

E chi sesanta o pocho piu omen tira poue e piu larga al mezo se consente ierapoli sie in verso de loziente tuto dissato in terra se remira

E doue su metalia e gran ruina tanti musaichi edesicij se vede e de letera grecha che in latina

Dice lauate il capo e monda il pede poi entrarai in sta cara viuina ma qui la mano a locidente rede Boue chadisto siede

E voue plinio chruimetopon vice Le gia su chisamopolischice

# Quarto soneto per crete

Chapospati si e adeso nominato
poi la chania che gia vita chidonia
cirebon pathomacrion apolonia
palaseme emileto par vissato

Lebena e tante potria quer contato oissate per methelo e quasi omnia e titoliuio si te nara il quonia per auer marcoantonio vendicato

Regli cretensi chel rumpete in mare retemo e poi che su vito erethina et altamura al chersoneso apare

E poi cholopisopoli et istrina chandichun vita candia vedi stare vegna va tramontana a la marina E ve questa regina

Be tute laltre che în stinsula stano Bicorna milopotamo e quante ano Cirmin night. Goo.

Longhezen miglin . 60.

#### Quinto soneto per crete

e veni scrandopoli in fra queli che su va li giganti gia abitata

E poi fettia che arente il mar fachata monte famonio da leuante eteli in quella ne gran caldi ne gran gente de de da quatro mari circondata

Da luna parte il libicho la fferzia ionio quando eollo vol da laltra bate legipcio figli tocha poi la terzia

Lachaico fa ala quarta fue verate
ma quini non birogna star in erzia
e viizo in ver locharo mie pedate

Lhe sono gia ariuate

Boue e la sitti sul dictineo monte Re laltro ti sara piu cose conte

#### Sexto soneto per crete

La fiti è vn campo sopra il monte vito mia viercoloto grande va pastura poi verso lostro e mesarea pianura

magna che par al mezo del fuo fito

La gran cita gottina e quiui dito
minos regno gia dentro ale fue mure
la qual fu capo adefosie in basura

per quel cho visto e como irrovo funto

Per quel cho visto e come itrouo scrito

L'ante colone e idoli se vede
e voue su vn castel chauea conduti
va quare la cita como se cede
poco lutan ve qui so a30 veduti

Jochi el monte voue e laberinto che flaua il minotauro e tante cose e chel fiol ve egico fi lebe extinto per chui tal nome a questo mar fi pose e a viece mia va quatro colli cinto ve ida il grande monte veder puose

Eba ne la fumita vno edificio Boue faturno facea facrfiicio

#### S. septimo per linfala ve candia

Al pe de ida fie gnosia ruinata e apetrapoli e poi quaranta mia in questo spazio asai dir se potria ma laso e de romani qui se trata

Le ano costumi e lingua canbiata fi cherchuladi oxfini par che sia e chostazi faturni questi sia collonesi cholluni e sua carata

collonesi cholluni e sua carata Romolli in elladi adeso e canbiati e imellesini su vesperiani e i scordili su ve chara aglati e vasti si vien viti a i papiani

Edaltri in certe valle ver ponente che par chalalto monte leuecha aprefi val quale amolti fiumi visendente

tanti che adirlo mi flupe lamente ede ala parte dostro ancho: piu spessi E'fano in candia tanti lauo: degni Che van per tuto il mondo de tal legni

#### S. octavo per linfula oc candia

Chi potria mai tante cose narare
be linsula be crete adir il vero
che quanto piu la cercho eso pensiero
tanto piu trouo cosse da contare

Ale in fin de sto soneto ino lasare dissando in altra parte il mio sentiero e in tomo scorero presto e ligiero per certilochi che mancha atratare

Cheelaltra crissiana e i farioni
e paleo chastro el scoio de lulachi
con linsulete dite i gaideroni

3 gozi alargo e poi porto lutrachi canbrura turluru la suda e boni attali e la fraschia se ben teatachi. Ebalisumera nachi

Chalos e spina longa e cholochità Suarte da luoud e san zane teatra



Firenze. Pal. E.6.2.40



## Der scarpanto

Bito be la grande insula de crete de scarpanto narar fi me conviene che antiquamente fu vita palene per che unfiol vetithan quiui Acte

Carpos in greco fruto il latin mete e chi salamon lasa e ingrieco tiene la proda in mia sesanta aquesta viene ma in prima el chaso asto camin vedete

Questa zinque chastelli in lei quis de iquali tre abitati ancora na e volze cercha da setanta mia Porto tristoma ver leuante ista e deui olindo e linfula faria con quei scoglieti che tre boche sa

Mutrise palas qua E prometeo de grande inzegno naque
Che de crea far linmago prima piaque
E questo non se taque
A chi volese tor moliere aproua

Di fata vranza a stinsula se trona



# Per rodi

Il vas de elecione a questa scriue e suoi abitanti diti i collocensi che ale terene cosse lor non pensi ma che ami le superne sancte ediue

In questa son le belle rore estiue che col suo degno odor consorta isensi per chui tal nome aquestinsula tiensi da rore rodi in greco se derue

La sua citate antiqua gia su albergo asigno: molti de lasta minore dita adeso turchia et vase atergo

ma iteramoti in parte te dico ergo a exinanide sue superbe tore

Le sapi tu lectore The veleteuel come chaltra che sia E volze vn. C. e. vn. L. e. iiij . mia E gia vitta si sia

Onbira deia arabiria et gialiso Antiquamente per dartene auiso

## Wer rodi

Elerso greco e garbino se vistende aguira vuno scudo quari sata piana in septentrione a lostro rata molti chastelli in lei si se comprende

Paima lindo fortissimo chasende bal porto suo chaun scoglio nelintrata vasilicha con altri e ruinata ma chatauia abitata eser se intende

Ziganea da rusticier palacia

poi ve monte silerno el suo castello
doue sa nostra dona amolti gratia
e la zita de rodi che va zoiello

Lospital de san suane da alozare che a dal gran maistro ogni souegno e tanti bei giardini intorno apare

AlDa quel del paradixo fiel piu degno in questa prima fu larte del mare chomo e de le suo croniche il contegno E in questa ancor yn idol grande fue

Collos che in veder lonzi quea vertue



## per le fimie

pero che altro chamin mio legno fa e ponente e maistro par che va per cercha trenta miglia o poco pi

Linsule de le simie troud mi fate cusi come tu vedi qua il nome e dun che le signosiza sime chiamato e puossi dir così

Sima in greco et in latin vicino fi che per questo si potria chiamare che aprouo il terren sermo el suo cossino

Queste a vn forte castelo apreso il mare voue se sa vn perseto e vegno vino e vissato piu entro vnastro apare E pol queste girare

Da trenta mia e vel viuer an modi Con quei va terra ferma e quei varodi

## Ther carchi elimonia

Se da le fimie te vozai leuare
per andar quarta dostro in ver garbino
circa quaranta mia per tal camino
limonia e carchi tu potrai trouare
Che primase bebe calista a nomare
de le qual gia igiganti ebe domino
e sono montagnose adir latino

ma fichi in copia se pol achatare Inquesta e una vegna cossa nota che quando i patri suo siglie marita le zape e ibadili idano in vota

Ther che mai se consumano inloz vita
san nicolo con sua mente viuota
che va vio sta gratia aloz largita
Thero che esendo indita
Dal chamin stancho el aso il vechiarelo

Quei che zapana el conduse al cassello Lhe va lenante il porto e sua clisia E volta tuta zercha vinti mia



# Mer la piscopia Acrfoil suaue zesiro se inuia per londa egica la mia picola barca e per poco camino presto varcha va linfula ve charchi a piscopia La qual su vita vilusano pria che vol vir par a tuti la sua marca e per non lasar qui la mente charca la volta tuta trentacinque mia E va la tramontana se vimora elporto la pianura e un castello fan stefano chiamato che gli onora Donte fondistuo da leuante apello e da ponente il castel cuchalora che da pouera giente abitatelo Alda nota qui lector degno e soprano Lbe piscopia vol vir guarda lontano Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40





the per ponente va mia nauicella che se partita va gnarda lontano e per che manchi al timonier lafano la porta per so mar basa la vella pel brene camino e gionta quella.

E pel breue camino e gionta quella a nisari o a carachi per certano bonde che su a flaminio capitano pronostichato sua victoria bella

Questinfula sia in mezo yn alto monte che ne la sumita tal volta a soco come a vulcano et a dal pe yna sonte

E de in vn pian vn lago in questo loco doue suo gente a sar so sere e pronte et a cinque casteli e duo ne toco per che glialtri val poco

Aldandrachi e paleocastro i mior sia Fa sichi asai e volta vinti mia

Alpelo teramota e aporti e strana Clerio ponente e lesindra e chirana



#### Terstampalia

La mia trireme da nisar partita e in verso locidente nauicando circha cinquantamia vien retrouando linfula astipalea qui ve descrita Questa ne i capi e larga in mezo strita z se dintorno landarai circando de molte pescharon veracatando si come tracta ouidio de la vita Quasi per tuto estacij e pozti esnelli e stete vn tenpo gia vesabitata e parno le ruine di castelli Doi su va vno querini re abitata el vathy solo e impie ve tuti quelli e fu gia vegna e molto apresiata Ede la sua zirata Aldia otanta tre . e vintorno e arente Amolti Ichogli, cla erpa aponente

Der conupie molte isolette.

Se lasi stampalia va tramontana
vaizando ver meridie il tuo camino
troui conupi ale seche vecino
placida vita i bica conzasarana

Con cinque scogli va poco piu lontana
vedi veonia appresso vnscogliolino
e poi mirando sra lostro el garbino
piu lonzi vedi lisuletta plana.

E inuerso vi sirocho sta la scroua
con suo porceli e bisogna aprir gliochi
chi asto camino ve nocte se atroua
E non se sidi ve pedoti siochi
che chi sta in porto e bene non si moua
per sin che ve oriente phebo scochi-







# Der sancta erini Elersolapar te voueilsol tramonta da nansio e vintimiglia apolegassa vala qualthiresia par che se lassa e par ancor le vene oue fu giunta Evafileta fileterra asumpta calista quando naque bona e grassa fra queste poi vi aparfe vna piu bassa chehora apornisi è prima thia su conta Eanostro tempo e nata caimeni masanta erini e meza profundata ben che abonda de melli edaltri beni Alto el castelo e pna cita dissata vedrai se aloccidente loccio meni pur da romani titoliui otracta Aldal porto e sua girata Quaranta miglia e dieceoctolontana Stain verso de garbinola cristiana Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. E.6.2.40



#### Mer sicandro e policantro

Molicantro questa insula se chiama tanto voloir qual de bomini citade vedese le sue mure ruinade che prima de vederle se ebbe brama Adessole de gente e porti grama benche vnremito vistesse vna etade e turchi pieni de maluafitade fiposela sua grota a socho e siama Colendo va poi far la sua partita aldi vna voce che cridaua forte vicendo quai a vostra trista vita Alom de vio vubauete dato morte e val ciel vna spada fe partita ponendo ogniun vi lozo a male sorte E partiti va questa in ver ponente Aldillo e polonia troui chel glie arente.

Tider sicandro e polcătro. f. 2. Sicandro vedouel perabitato che in latino linfola di fichi gia fo ben habitata crede mibi perche se vede il suo castel ruinato E per quel che in antiquis hotrouato chel valente meleo ve qui sespichi con ouo nauilli armati de suo amichi perdar socorso atroya: et arriuato Fra sdile z tine yn nembo gliassaltoe si ruinoso chel mare glisomerse che aficandro costorma piu tornoe E fu prima caron che se disperse perche le vonne vedoue restoe e po i corfari laltre cose aduerse Epouera de posticein ver ponente Policantro e sicno si gli sta arente



### Mer milo Cibele vea giain questa su adora che sephira aristotile gli vice insula vegna nobile e selice chome altra che in legeo io abi troua Emimalida e fipbe fu noma ma ricordar firenza qui me lice che su vona ve milo e me vna vice Da mastro e calamita el suo posto ba In el capo vil quale e terra piana et yna toue care z yn castel che midia duo da quella sie lontana e yn aktro e verso greco piu de quel Sotte e sicuro e poi il bagno ele riue e abasso one le vonelaua i panni con quel terreno che biácha come neue Qui fi ebbe menesteo gliultimi affanni o quante pietre de molin son quiui e de done copiosa e melli e grani Bira mia otanta z antimello vezi Polino e largentara e gli altri lezi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di







### Mer linsula serphino Bito che babian ve fiphano anco: resta de serphino che equi dir qualche cossa che ben che la siasterile e sassosa va assai capre saluatiche vien pesta E yna herba vita a serphi troui in questa che alo volorve fiancho fie virtuosa valaqual forfi tal nome i fu possa ma da scripho e ancho: cossa piu boesta Lbe on bomo fu che qui si bebe a regnare e in questa su gia apol per vio adorato ma ad bora pocha zente la babitare Ba lhostro el porto el castel habitato equei poueramente anno a campare ve capre seche al solche ano pigliato Esaco te auisato Le be va siphano a lui ce poca via Der tramontana e zira trentamia Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40













Andre sie insula grande e fructuosa che prima su cauro prenominata na calimacho a tandro poi chiamata altri nonagria e poi su nita ydrossa

Per che le molto daque copiosa el gran porto caurio dalbostro acata E da leuante una cita sundata che gia su degna nobile e samosa

Eper, yn degno ponte a lei se ya
e in capo glie tre strate nel intrare
la ymago di mercurio qui si sta

Esopra i monti poi castei mirare ruine e marmi in questa assai ve nha e circa mia nonanta puol girare Eben viece mia appare

L'untana va cubo ca quella boca Ebe vitta filopba che ilegni in boca Et ancho: qui se toca

Belaqua de ostedoria che par vino Ogni anno el primo di de genar sino Secondo

The ur be andre in questi metri anchor biro che su signoregiata da re Thio quando larmata greca su al caurio che sue bianche columbe gli suro

Siche per questo molto se adiro e con biasteme quei si maledio sene vendeta epoi regno vn so sio da cui tal uome a questa se aquiro

Quei ouo schoglietiche nel mezo apar e fra loz si puol passar perche son nez el caloiero vedi in alto mare

Pon gia bon vechio ma da trifti effeti e fesse antiquamente ege chiamare che vol dir capta e par quasi capteti E plinio par che meti

Libe va questo ege il mar egeo de prima Etuesse il nome ze da farni stima



# Mertine Tine questa si chiama e si chiamo va aristotile greco prima idrosa e vemostene gli visse ophiosa ognun viloz gli visse il parer so Sopra lun vi vuo monti e il castelpo e in mezo vna gran vale fructuosa che al tempo de alerandro su samosa ede romani quasi la ruino Ba tramontana ecolobitra vale panarmo col suo scoglio eda leuanti da firoco e garbin per boza a calle Luna e san nicolo san zuan e auanti da ponente una torre in monte sale z be bene fornita ve abitanti Setanta mia voltanti Al Dicone quindeciandre lonzi vn mio Bavelos dicceotto al parer mio Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40





#### Mer micone

Aldicone da uno re se nomino
e tal dice che non uche di la
ma che da micos la se deriua
che in greco vol dir longo dir ti uo
Mobil gia su per tempo che passo
par che auesse ediscij in quantita
Elirgilio gia de questa fabula
dicendo che per mar gran tempo erro
Questa insula si volze trenta mia
e per ponente troui la marina
un muolo apresso un porto par che sia
Ede un castel che con questi consina
da lbostro sin ponente e scogli in via
e delos cinque mia gli sta vicina

THE RESERVE AND A STREET OF STREET,

The same and the same and same

Authoritis witch a full beginning a march away as a march a ma

#### Mer le sdiles

Se licito me qui chiamar apollo per observar il poetico stile a vir ve linsulete ve le sdile voue su el templo suo supra vun collo Le pur meglio laiuto che effer folo supplico adunque lui cum sue fauille valcuna ispiri nel inzegno exile per tal che come marfia non sia follo Aristotile Minio'e il bon Chirgilio tratta di questa e chi gli dice ottigia asteria cynthia e non pone in exilio Belos zinetto pirpile e chi lagia chi certa e midia vice in suo consilio piu nobile che tutte e fata e fagia E questo per mi se agia L'he lbo vedute e non se scriue in vano Colone rmago marmi e fonti che anno

Mer le sdiles. 1.2. Quiui yn gran tempo apollo su adorato con doni e sacrificii magni e degni di viuerfi paeli armatilegni venia et da nobil gente frequentato. L'hi virgine fanciulle bauea portato: chi imagine de marmi et altri ingegni altempio suo monstrandosi benegni persaup vel futuro lo suo stato. Quiui se vice che nacque viana cinthia chiamata dalo cinthio monte: apresso il quale iace vna sontana L'he quando cresce il nilo cresce il sonte da cintbio in fuori tutta laltra e piana et pirpile et outbigia sono conte Et vi tal nome assumpte Luna va li coturni: o coturnice Laltra dapir chel fuoco in greco vice.

Ter le sdiles . s.z. Linque vna: vicce laltra puo girare ouo scogli in mezo: eun miglio separate vi statii z porti assai bene adornate et vicese che un tempo erroper mare Toi in mezo vel egeo shebe a fermare z son valle cyclades circundate souente va i poeti recordate piu ocgne per apollo: z pel mercare Se va lor parti: 2 vai verso ouente fornoli z oragonifi trouerai z piu verso il sirocho turbulente. patamos: lero: zlango vederai: Et poi fra lui z lostro sta nicria e inuerso mezo vi pario se truoua z milo inuer garbin per quella via Sisano et sersi inuer ponente coua z cosi statermia z serna z cia z andre z tine al maestro! a pruona Lemnos ver tramontana z sio ver griego Aper nicaria z samo a lui mi piego.



# Per la fuda Questa insula figli su vitta byera che in greco vol dir vechiae poi su dita sucha per che vna dona el nome inuita che tenne a suo gouerno questa terra el per la suda il suo nome si afferra za vn castello supra vna falita babitato va gente molto ardita ma piu pouero e adesso che non era E si albostro e sirocho guarderai glie molti scogli e supra vno de quegli son spiriti che chiama e san gran lai Questa si ba vn degno porto apresso degli e se quanto la volgi cercherai sonno mia trentacinque boni e begli E se va lei te auelli E in uer maistro dici la tua via Trouerai surna da dodeci mia Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.



## Ther pario Deima plathea de poi minoa fu ditta paros e pario ancor e nominata be boni porti assai ben e adotata con aque e fruti edogni ben fornita Se il marmo: nascie qui domine ita che par va lonzi tutta neuigata verso ponente par minoa vissata il chiefalo da lbostrosta in salita Ai scogli e sozzador per mezo vello ben habitato epoi va tramontana sie il porto e laqua z ausail bel castello Acditre scogli e mermiga lontana poi antipario e irochiapzesso quello il castel forte e alpie monte caprana Etutagira cinquantado mia Cerso oziente sie viece a nicsia Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40



### Der nicha pmo Micha tra le altre adesso e la piu degna strongili plinio ivice cive riton la ouidio. Dionysia perche abunda ve vini e belle vonne c sempre pregna Su vita nacío amozofa e benegna escicilia minor tanto escconda de blade che ali tempi in lei siinunda che par che laltre apresso lei souegna In questa siede ancor vna sontana che facendo theseo sua ritornata De crete arente lei lasso adriana Toi bacho la bebe a cui fu consecrata questa al suo tépio al scoglio no luntana ede sua ymago al castel aterrata Ede la sua girata Aldiglia nonantacingze inucr ponente Ala terra el castelo el porto arente Esetu poni mente De verso greco e linsula stenosa Bia su babitata ze molto sassosa Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Pal. E.6.2.40



# Mer nichafo In questanacio re Ndelleo vi stete come si vede a velos la scriptura nach apolinis vice la lectura sua ymago el sacrificio che lor bete Jo oico cio chio lbo vedute e lette leonida athinagoro athineum, oura al fenso gia, ma assa oegna scultura e su colui che rerseo si rumpete Etassai cosse antique e ocgne sono ma voglio ritomar a vurumiti Tutti son piu securie stan piu arditi essendo in melatbio che sorte e bono beatien chi per guerrain quelson iti Qui son gratiosi siti Elpolonos vie ancorz aperato De del liquor de baco, e bon mercato Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Naziona Pal. E.6.2.40

Leuante euro Siroco noto Pitro libonoto Barbin Aphrico Monente Argesti **Alexantro** Lircio **Tramontana** Aqu.lo Breco cecias Leualite

Fralcuante e siroco vien chiamato curo come tu vedi il mezanino e infra lostro el siroco a il suo consino noto che viene cufi anominato E poi infra lostro e garbin e trouato libonoto che gliene a lor vecino e vediin mezo el ponente el garbino aphrico che infra quei si sta notato Fra ponente e maistro troui argesti tra maistro e tramontana si se pone circio come tu vedi in mezo a questi Aquilo e poi fra greco e setentrione po fra greco e leuante cecia asesti come se intende sati per rasone E con vescritione Da grandi autori eglie vno pui vedere Æ gran virtute assai cosse sapere

### Mer multe insulete Thira chiero raclia furno habitate 1000 Son picole insulete: e ver poneme 1-10-13 ouo altre sono cheli stanno arente che panimal faluatichi e carcate Aride montagnose e segregate poco luna oa laltra ponimente de boni posti nonne parlar niente che quasi tute el il mar si le combate De turchi ede cotsari e sta casone che queste e molte son cussi viserte cum gran ruine e ocsabitatione L'un poco circuito sun reperte verso il garbino cum poche masone de laltre che anno aute male offerte Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40



## Mer nio per mezo di conuienti nauicare se voi de nio que linsula atrouare che volge circha da quaranta mia Mio o uer neo in grecopar che sia nouo in latin o zouene in vulgare e nios nauale puose interpretare piglia qual piace a la tua fantafia Questa a la pte dostro a un degnoporto voue le naue cozeno souente e per fortuna li prende conforto Epur va quella parte sta eminente il suo castelo con poco di porto che sempre teme de piratagiente Emanda in primamente Le vechie fora a descoprire al piano E poi lauora a parte il teren che ano Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40



#### Mer amoigo Questa insula amorgo gia antiquamente intendo che pantage fu chiamata e par che la sia assai ben cultiuata e gira miglia otanta: o circa arente In questa tre castelli sta al presente amorgo per el primo si se tratta va cui linsula tutta e nominata il secundo el byali come fi sente Lastel plati si vien chiamato il terzo se da gli suo babitanti intisi bene . ... ma so chio no su qui marinar guer30 Lbe la bandiera soto vento tiene nel cercar ve legeo non su va scherzo ma assai fatiche cum piaceri e pene Ba tramontana fi ene Dorto calos:platos a lui vicino a nio sie vinti mia verso garbino Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di

Pal. E.6.2.40



#### Mer zinara z leuita Seguendo il mio camin son ariuato a 50 insulette che poco luntano luna vitta zinara per certano leuita laltra che qui tho mostrato La qualba yn porto fan zorzichiamato verso la parte vostro in monte epiano che le fusse babitate certe siano per ruine e'mufaichi fa trouato Adesso son viserte e inhabitate folo animal filuestri in lor se atroua e questo adiuen per le giente pirate Alda questa cossa per queste ne noua che sono assai de laltre malmenate da turchi eda corsar che in lor se acoua A prender suste de turchi e corsari E trouar dentro i poueri insulari Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Pal. E.6.2.40



# Per el caloiero Ancora qui tratar si mi conuiene oun altissimo scoglio a mezo il mare che panaica si se sa nominare altri il suo nome el caloiero tiene Quiui si se sostien fatica e pene volendosse ala cima rampegare che quasi tute linsule mirare si pol di sopra lui tanto in alto', ene Alda pur certi caloieri gia istaua ventro la chiefia che in la pianureta r custi in alto sempre idio pregana Esupra questo aueua vna barcheta che cum inzegno suso e giu calaua e custi a suo bisogni laueua retta E gran tempo secreta La tene epoi manco lo: e li redi Questa in ver lbostro da lango tu dedi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Pal. E.6.2.40



#### Moer linfula ve lango

La navicella mia verfo ociente si se ne va va leuita partita per el tranquillo mar tuta polita z e gionta a lango che e qui presente Insula degna nobile e piacente che choo ouer chea e altramentre vita che vol oir pianto. pche quella in vita lochio ad vn certo tepo a esser plagete Questa ala terra ferma sie vicina il sozo e piana z a lostro a alti monti voue par ve castelli gran ruina Quiui se vede ancor de molti sonti e vua pianura granda e pelegrina che ha in mezo solo ouo colleti agionti Boue par che desmonti Micastro siume vitto ogi apodama E son in questa ancor cosse di fama

#### so Ther lango

Toteso al castello a peschiere e molini tuti de marmi e multi dignitate in sta 21Derope e granda suauitate de canti de veeleti in soi giardini Toi va leuante cercha quei confini se vede o su la principal citate aramgia vita. z oue fu bypocrate le stancie e glie edifici pelegrini Ba la parte de greco par che sia il castel de san piero e tienlo i frieri e va el calamo a questa en viece mia Linsula capta e amezo quel sentieri con tanti marmi che vir non potria e ver lostro e el byali che a virbichieri Fate questo pensieri L'he mia setantacinque volta escorgie Laprone al chao e per tuto ben se soize



# Mer el calamo Acdi il calamo qui come la fiede che claro gli fn vita antiqua mente che vol vir cima cum monti eminente che essendo sopra loro syo si vede Ancora a questa vn bon castello impiede calamo oito in alto cum sue gente vnaltro sie vissato in oziente che vito su il vati:come si crede Quiui in piano z in monte e gran ruina e par molti edificij e ognun spianato apresso vn chiaro sonte ocaqua sina Ede li passa vno siume salato la capra a cinq miglia gli e vicina el piu sino aloe qui sea trouato Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40



# Mer linsula de lero Lero'sie montagnosa zba vn castello che e va leuante e sie ben babita la note ventro per sua fegurta si stanno le sue gete in guardia a quello sua banda vostro eglie vin bon porticello che lepida al presente si e chiama voue gia fu vna nobile cita apresso vna pianura in monticello Terfo ponente troui yn colfo vito ferachoz yn castel veruinato che de parthini su questo tal sito Questa mia trentaotto si a voltato eda loe questo loco e fornito va greco e tramontana e portigiato Bebon fruti e votato E ve verso el maistro a molti scogli Doue sozersi po pur che tu vogli Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Pal. E.6.2.40



#### Ter pactamos Dartendomi va lero ver leuante pactamos trouo che e poco luntano voue limperator vomitiano confino quel va le parole sancte San zuane euangelista quel che tante facre scritture fece con sua mano trata in lapocalypsi el pro e danno nostro e de quelle non sapian piu autiti Bapoi che questo imperator su morto discipuli del fancto cuangelista qui fece vn tépio non luntan val porto "Mel qual stanno caloieri che aquista va turchi assa elemosrni e non totto z e qui ve montagni vna gran vista chi ve cio susse artista Traria molti metali de sue vene E v.nticinque mia questa tiene Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40



# Per viplo crusia e gli somi Lipso vol vir in lingua greca basta e crusia in quella si vol dir dotada ciascuna ve ste vua si su babitada ma adbora ognuna par viserta e guasta Poche verdure in queste si se tasta eda fornoli a loro e puoca strada scogli veserti vna mala contrada forni che mai non quose pan ne pasta Quanto se puol va lor se vol guardare che molti gia ne sono naufragati ma a crusia z a lipso ben se pol stare Doco luntan va queste vnastra acati volendo in ver siroco nauicare la quale e nido ocimolti pirati Chiamata mandria. che gia fu babitata Ba molti scogli into:no circundata Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Pal. E.6.2.40



## S. per fermaco e gatonifi Gerso oziente a prouo il terren sermo sono queste insulete che se vede theclida e fermacusa che qui sede ale qual se va raro senza scermo Quia teucrox qui fano suo sermo e val fermachi a tal che non se crede tofico in greco guai a chil comede e stano qui come le siere in lermo Poi verso de la stela chalamita linsule agatonisi si ritroua per mezo la palatia el fiume rita Et ancho in queste i corsari si coua ma i rodiani con sua sozza ardita gia fece qui con turcbi degna proua Acros il maistro linsula de samo Dreso al fermo terren come vidiamo Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40







#### Mer nicaria Se icharo casco gia supra de questa col volo che di crete in fin qui fece perche phebo scaldo tropo la pece ben su val padre vedalo contesta Alda qui Carrone altro intelleto vesta che icaro ben passasse in quella rece senza quelle ale e che cuz piu de dicce che in questa icaria la sua potesta Questa sie longa stretta e grebanosa e senza pozti e sa mal dismontare che quasi intomo le tutta sassosa In cima ai monti ouo castegli appare de boni melli e vini copiosa a leuante e vna torre apresso il mare Setanta mia a girare Ese aloccaso e al garbolochio af si Stapodia vedi primae oragoniti Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40



# Per el plara Toco luntan da sio verso occidente e lisola psara che a dir pescara La qual no su gia mai de pesse auara ne de posti de scogli o seche absente Ada de cauali e asini al presente Saluazi tutti: el ne pur multi para baluazi tutti el ne pur multi para de lepozi e caturni affai migliara con dolce aque chiarifime e recente. Ebe gia questa vn castel pelegrino dal lato de oziente e ruinato se vede adesso aterrato e meschino. Alba chi da questa fussi separato miglia quaranta inuer ostro e garbino serebe col chaloiero atrouato. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40



#### Mer fio Chio in arabo e mastici in latino ma sio va tuti stinsula e chiamata circha vodece mia esviscostata dal plara in verso del matino Arente il porto el suo castel vicino come vna terra richa e populata de soite mura e sossi circundata quindece e poi va lei final valfino Questa a molti casteli i monte e in piano le panaice al teren fermo carente e lei va quele e octo mia lontano 3 scogli e colsi e porti son presente le fertile pianure e campi chano dimassici il gouerno sie paruente A vn boigorecipiente Albarchadantescha come chaltra che sia E volge cento e vintiquatro mia vnaltra fantafia Le chio va chione e nimpha e veriuata Alesa chion in grecho la neue e chiamata Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.





Qui lafa fio da lantartico polo e core in verso lartico il mio legno per miglia cinquanta de stupore pgno considerando del beato polo

Confideratido octrocaro polo

Le in questa lesbos fortuna zitolo
lapostolo de dio cotanto degno
quasi peri ma pur ebe souegno
da cui pol tuto il qual lui predicolo

Acife ancor in questa vn gran serpente e con suo sancte predicatione a christo converti de molta gente

Edeue chie de questa opinione
che saphos poetessa veramente
qui naque edebe sua abitatione
Ila la construtione

De metelino z chi la edifico Si fu el fignoz milleto creticho

Delagia e gira lafia e chi hermette A molti fiumi a lumi e frute elette

fecundo per metelin

Questa a da tramontana la sua terra
da chui linsula tuta e nominata
che su gia grande nobile e preciata
ma pasa il giorno e poi viene la sera

Dime chi son e non quel che gia era per che al presente e meza ruinata oricto la terra il porto vechio achata la tore in mar el melanudi serra

Quatro collone in pe ma ruinate molti edificii con certe cauerne che fu mirabilmente fabricate el colfo ieremidia se viserne

Ba la parte appricale il castel giera
il colso caloni el suo castelo
cere e vasilicha che qui non se era

El castel petra molino piu esnelo
fan todaro a ponente e in sta rivera
porto sigri con tore e aqua in quelo
El terren sermo porti scordi a intorno

El terren fermo poeti scogli a intorno Lento sesanta miglia el suo contorno 2



Mertenedosoneto primo Illegno mio per tramontana va partito val figri sesanta mia preso a la bocha de la romania ciboe del streto tenedo si sta The per vno tenese tal nome a bandito per la sua matregnaria tal femine son piene ve folia va questa oue su troya sei mia na Be laumedone el tempo e de priamo questa insuleta molto richa fo per lei atropa i greci mise il chamo Quei va venetia e zenouesi po pasato tempo asai come trouiamo ambo vacordo la vesabito E questo vito to Hinaala bocha e occidoto mia Ele mauree tu vedi in quela via E ben che posta sia Contro al lito sigeo su altra vice Bittaleucophre linerso e fenice Der tenedo soneto secundo Be tenedo il suo porto, e va leuante circha vinti gallee ventro pol stare va lostro. e sporcha. e sopra poi trouare aqua . conigili . fiche . e vigne tante Aerso il maistro trenta mia distante sta linfula de linbro in questo mare vodece va lo streto. e poi mirare samotrachie vito ebro per auante Stalimene se pol qui visernere da lenbro alei sie vieredoto mia verso il garbino come poi vedere Lircha sesanta .a. eno par che sia e. non se vol ve la secha temere per che tra famotrachie elinbro, stia Epiu segura via
Ba costarsi ver lendro che abitato E cusi asamotrachie in lattro lato Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Pal. F.6.2.40



# Mer stalimene Ison qui gionto a linsula de leno doue lardite semine spiatate. va luna in fuor fur tanto selerate cha tuti ismaschi lor la morte veno Be porti e seni le sornita a pieno de biade charne e charo son verate e circha cento mia fon suo girate qui marte e venus quele cose seno Lasiamo stare le femine aduerse e mira palcochastro che si pone ful capo in monte e lastre cose terse El chochino dissato e suo masone la schala el mudro anchozno son vissate ve stalimene ormai te lascrone Be san strati virone Aldia duredoto in lostro e su gia degna Lbe a porto o fiume sorzador e legna



#### Ter monte sancto Ba stalimene in fina monte sancto e circha mia sclanta inuer ponente che atos gia gli fu vito antiquamente altisimo.e. viuoto tuto quanto Mer tuto.e. monesteri in ogni canto ve chaloien pient che souente fanosuo oration giemente zstente pregando idio chi cuopri colfuo manto Terso il maistro poco piulontano son linsola de etria o ner adera contre chasteli che taso vitano Moi ver ponente albon chufo te afera che paqua elegna ben fornito stano el fasio carente per quelà riuiera Tocco ala ferma terra Linsula vita e i schogli ceristopoli Euchii siumii colphic grixopoli Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40



# Mer limine pelegise De limen pelagih iuo tratare che su abitata. z a duo boni pozti va leuante e ponente e sono torti feguri dogni vento se pol stare Se vol con remi dentro a questi entrare per che son streti e se screti acosti vedrete molti pessi saltar sorti sopra le riue e li se pol pigliare Da vanti a questa el se vede la iura vna infula fquarzata molto trifta il prafonifi il pipere e larfura Et fe aponente oricerai la vifta gli adromi adiece mia vedi e mifura questa quaranta intomo e la sua lista Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di



# Mer sciro Se vice in questa eser sepulto bomero il gran poeta vegno singulare va lostro e tramontana longa apare gia fu nobile e richa a vir il vero Quatro casteli a vno molto altiero voue su vna zita val monte al mare ma al presente po sano abitare gli altri ediffati che non val vn zero Stinsula e montagnosa e a porti e chale e quasi in forma ouno scorpione e intomo a scogli e seche e ventro vale Genice antiquamente vita fone e gira otanta mia il suo podale poco lontan sciropola se pone Sate questa rasone Be lini e chasi e asai recipiente Euboca asostro e scanda in ver ponente Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40



## Per linsule de glia diomi Bromo in greco sie corso in latino cusi luna de queste vien chiamata machrison lattra voue su larmata vel re antiocho e vitta e sarachino Da luna a laltra le poco camino ma qui larmata fu rota e diffata vaquella ve romani conquasata fi che peonida rimase tapino El oromo e laqua al farachino il porto score il canale greco e setentrione gli aderfi al mendie ti fa scorto Et val occaso fancto ilia se si pone col suo scoglicto e ve limine a lotto e suno gia abitate per rasone le insule son bone E volze la mazor quaranta mia E laltra trenta e par che cusi sia Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40



## Per sciati e scopolo Quela piu longa scopolo sie vita laltra che apreso lei vien vita sciati che ainse ve boni porti e vegni prati z e de scogli molto ben fornita Ambo icasteli loro ano in salita e fu gia nido ve molti pirati alchuno oi suo scogli su abitati che ancoz le mura sopza luno e orsta San 3023i si sta in verso il sole a monte alintrata di colfi ela fiumera va sciati e miglia vinti a negroponte Alinsula te dico e no ala terra fina alo redo son ste cose conte ecinque al pondico son per riviera Ba lui a la primiera Quindece sono e viece pol girare Quatordece e la longa a non errare Et se volesti andare Al golfo grande voue e salonichi Biu in ver maistro convien che te fichi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Pal. E.6.2.40



#### S. primo per negroponte

Euboca negroponte orafe crida

va la boetia fuelta autiquamente
per lo euripon il quale e ficorente
che aluna volta e laltra a grande infida

Et e questa aqua in tal modo sortida che mai alchuno non la inteseniente che or su or giu la corre si repente che la mente a mirarla sta stupida

A preso de la terra vedi stare la sua forteza larga con un ponte tanto che una galca vi pol passare

La forteza e boezia e piu congiute
e doue il ponte suo piu se a largare
per che apiu torta e longa via si simonte
Li dapreso e vn monte

Ale a linsula de intomo par che sia Trexento con sesantacinque mia Strabon dice che bauia

E gie cita che neptuno saluaua Larme eva chui legeo se anominaua S. secundo per negroponte

Dal siroco al maistro e sua longeza greco e lebichio il suo trauerso cade e debe in lei gia molte altre citade nobile e degne con grande sorteca

Cerinto neso ozeo chera in altesa achalia graspilea sono mancade portamo edpso vieno pur trouade ma non intanta vignita ebelesa

Lauathia protimo debupa el potiri larmeno con la stura elociasai e caristo piu pegno in alto miri

De ver maistro molti ne lasai per che lamano alilanto mi tiri che de comelio sila mi pensai Che su in sto loco aibagni diti elopia Edebe de romani in molta copia

# 3n questa insula adeso e nominada chalcides che vien vita negroponte

lipsoloreo che per auanti e conte mandugo colochita elalitada
Linsula tuta antiquis su chiamada machzis abantis da piano e da monte ma qui desisto con turbata fronte per cui pensando la su abandonada

Aedese la chanaia chlencum vita e gossi e porti e scogli in questa 30na ma pur va grieco ne si ben somita pectalie chanalini e maratona

El rafti macrinifi et le collone la doue fula chademia de atene legina e poi che li fi dita benone

L'he va pirco per ostro alci se vicne voue la armata e alzibiade sone che ve ala cedemonia male e bene

Albara e fleuda si e vesabitata Egina non e megara in colsata





### Der el vamala sete poci e altre isule Il mio chamin se viza in ver siroco el megarico mar lasa qui duto o uoi ve lexsimilia il colfo vito per ehe mia vela col maistro inbioco E va molte insulete mi viscrocho tanto che al Damala trouo eser ito si che vel nouo el vechio vedo il sito che val capo vi scilli e lutan pocho Doi per le sidre e tanti scogli scoro le specie o sete poci e spazo via per esser presto al sin ocl mio lauoro e napoli el mar bargo e malualia Salconera el carauí e bela pola oa la qual trenta mia la fia fu fata mira mia nauicela como vola Der far voue parti la sua tornata e de a chithera gionta fenza fola auendo rietro ad se malea lasata E lancora agitata adun bon porto Ther prender de lafano algun conforto Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Pal. E.6.2.40



### S. per linsula ve cipro Questa e quela achamantida che piaque cotanto a venus velichata e niolle amatbussa e macbara pria vir sesole adeso cipro z e qui come iaque Acdila aquela parte one il sol naque posta ala sirva e da quela chel tolle sta verso charia col suo piano e colle piu verso coro onde la brems il taque Questa esimele a crete de grandeza eperi venti quasi vn stile tene e gia de piu dun regno fu in alteza qui cuchari qui sale a sai quibene Duicerere vel trito sa viuicia qui da se alba un vino tinto sato qui le vone ve se non sa anaricia Mui papho e salamina furno in stato qui se bave amaso e coloe notitia qui bufauento mira vogni lato Lydinia chithio carpacio e gostanza Hamagosta nicosia regal stanza Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Pal. E.6.2.40







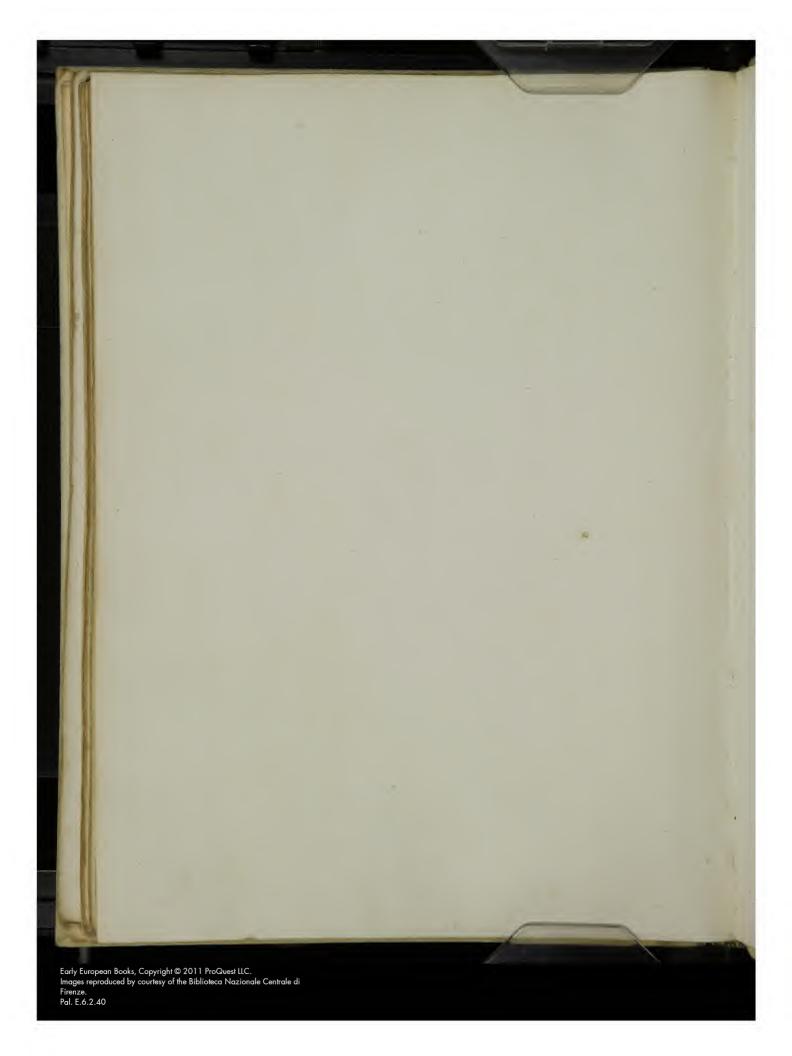



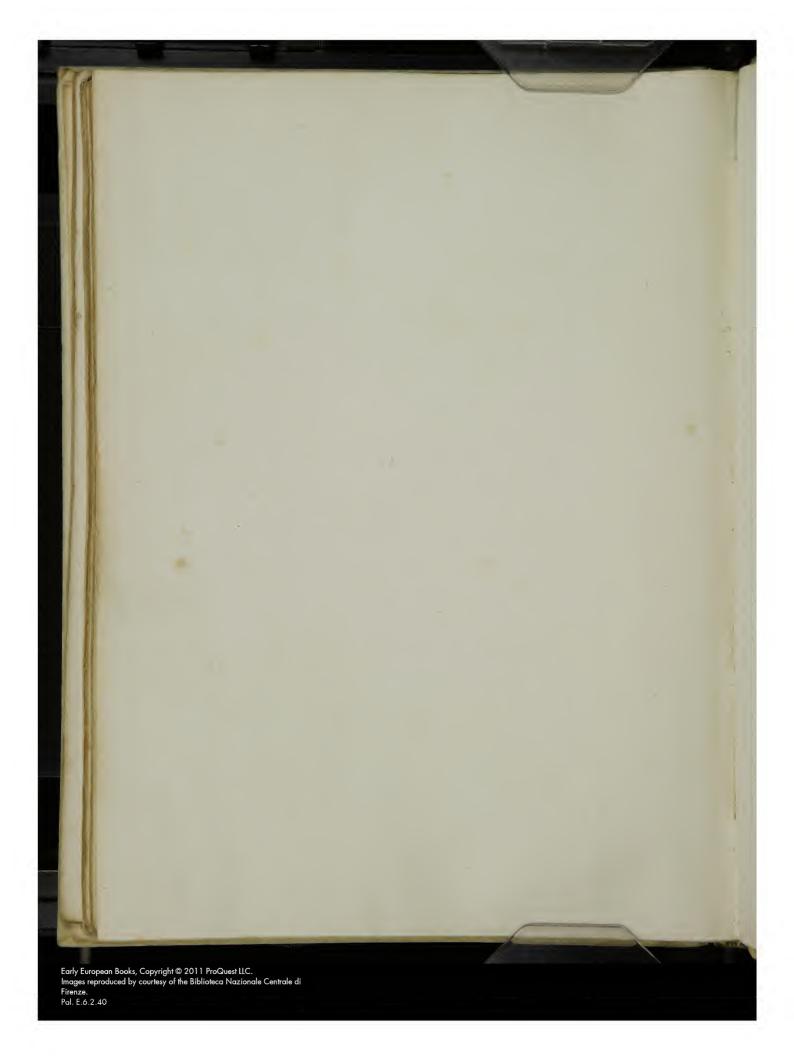



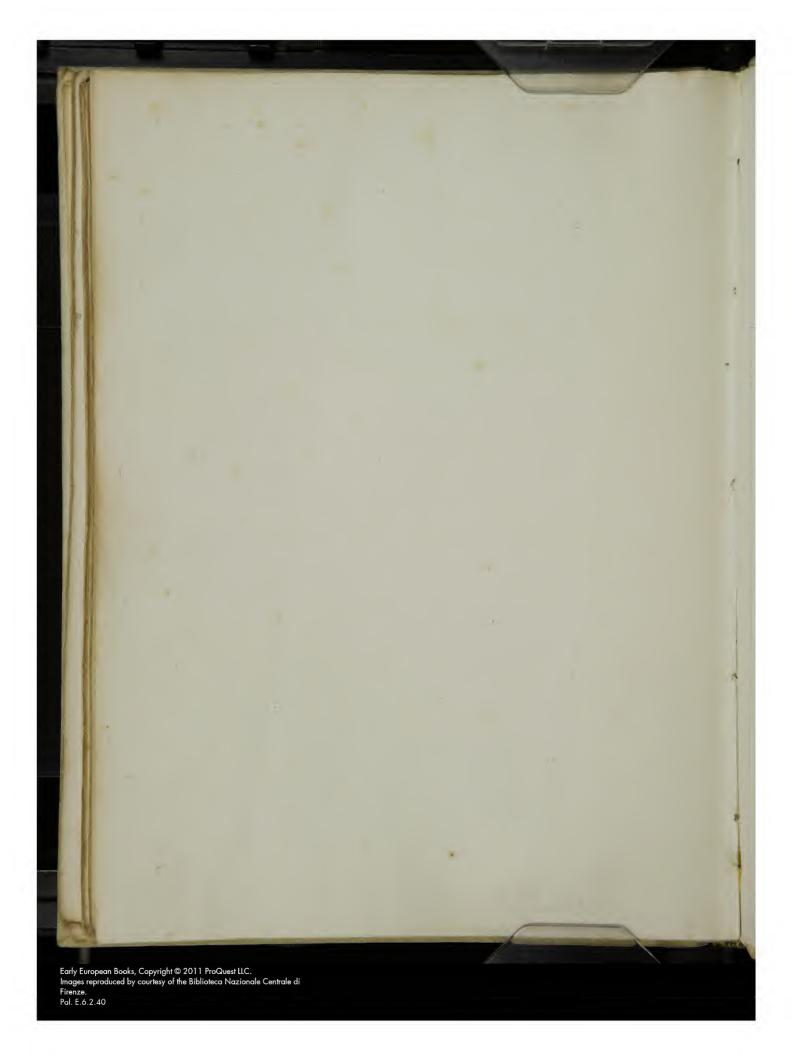

C. 56 mioramente viscontrate baggio 1912 S. HE 2538 (= H. 14890) Revall. 7 122 13 MC - V, 410 -090. 1178